# APPENDICE DI COSE PROVINCIALI, COMBERCIALI, AVVISI E

#### ISTITUZIONI PROVINCIALI

Diamo volentieri la pubblicità del nostro foglio alla circolare con la quale il librajo sig. Luigi Berletti annunzia la continuazione della sua Biblioteca circolente da lui fonduta varii anni addietro, e raccomandiamo tale istituzione alle gentili signore udinesi e a tutti i cittadini, perche questa potrà giorare alla comune educazione ed e indizio di civillà progrediente in un paese.

## Circolare

Bacone da Verulamio ha detto: chi più sa più può. Ognuno che bene comprende questa verità, sembra ch' egli dovrebbe darsi premura onde fornire la sua mente di sempre utili e nuove cognizioni. Fra i mezzi trovati per viemmeglio diffondere i tesori della sapienza è quello delle Biblioteche circolanti, ossia ruccolta: di Libri che si prestano verso un modico compenso.

Sono già oltre dieci anni che il sottosegnato fondava una biblioteca circolante sulla norma di quelle fondate in tante altre città d'Italia, e corse alcun tempo che un buon numero di persone si approfittarono di essa; ma in seguito venne distratta la concorrenza per causa di private e pubbliche circostanze.

Il sotto-segnato si è proposto di ravvivare la sua Biblioteca circolante coll'aumentaria di un esteso numero di nuovi libri, e particolarmente di opere recenti e dall'universale opplaudite, di Filosofia, Scienze, Poesia, Storia, Romanzi, Vinggi ec. come apparira registrato e distinto in opposito Catalogo.

Onde questa impresa possa meglio conseguire il suo fine il sotto segnato invita tutti coloro che amassero di associarsi alla Biblioteca circolante, siano in città o fuori, a proporre le varie opere a seconda del loro genio (hen inteso non le Superiormente victate), come pure si raccomanda ad oguuno pel fav ore di opportuni suggerimenti e consigli.

Condisioni dell'associazione alla Biblioteca circolante

- I. L' Associato pagherà l'antéripato compenso di Austr. L. 8,00 per un mese, di L. 15,00 per un samestre, e di L. 24,00 per un anno.
- 11. Ogni Associato dovrà a titolo di deposito esborsare all'atto della soscrizione Aust. L. 6,00, che verranno restituite allo spirare dell' associazione verso la restituzione della ricevuta rilasciata al momento dell'esborso.
- III. I libri costituenti la Biblioteca circolante saranno registrati, e distinti con numeri in apposito Catalogo, che si consegnerà ai singoli Associati verso il prezzo di centesimi 30. da trattenersi sull'anzidetto deposito.
- IV. In segnito si aggiungerà gratis un supplemento al Catalogo indicante i libri che di nuovo saranno entrati nella Biblioteca.
- V. Si consegneranno ai signori Associati du uno a tre Volumi per volta; chi bramasse averne più di tre ( non però oltre i sette) pagherà il doppio ed esborserà doppio il deposito.
- VI. I libri sono affidati alle cure dei aignori Associati, obbligandosi questi a non segnare note o postille sui margini, come pure in caso che venissero lucerali o perduti a pagare l'opera intiera, o rifonder i volumi medesimi che venissero guasti o perduti.
- VII. Potranno i signori Associati richiedere più numeri segnati in Calalogo, per supplire a quelli che si trovassero in cir-
- VIII. Fino che si trattengano i libri si riterrà continuata l'associazione, come pure il mese cominciato sarà dovuto in totalità.
- IX. Un individuo a ciò destinato soddisferà alle richieste dei signori Associati dalle ore 9 alle ore 12 meridiane, eccettuati i giorni festivi.

Luigi Berletti librajo.

## CRONACA DEI COMUNI

Spilimbergo 1.mo febbrajo

Sarebbe mai che sorgesse alline l'aurora di quella redenzione, che da oltre sei lustri sospira invano questo povero Comune? Un sintomo lo abbiamo avuto nel passati giorni?

Fra le molte risorse che si studiarono i padri nostri di procacciare al paese, non ultima fu quella d'un grazioso Tea-

trino, inaugurato fino dal 1812 a colla palestra di antrito, a ad onesto passatempo della nostra gioventi.

Dopo vicende varie, e dopo essere stato interpolatamente adoperato a proposito e no, a taluno venne il felice pensiero di ridurlo più armonizzante o capace, coll'aggiungervi un altr' ordine di palchetti, col riformarne l'addobbo, e col far dipingere i nuovi scenari, — indovinate da chi? — nientemeno che dal bravo Giuseppe Filippi, che una morte precoce rapi alla fama ch' ei si stava già meritando, ed al decogo delle spene

L'opera incominciala nel 1846, rimase fino ad oggi interrotta pei decorsi inusitati avvenimenti, per deficienza di mezzi, e per un certo spirito di discordia, che taluno, avvezzo a pescare nel torbido, s' ingegnò, e s' ingegno di andere soffiendo

tra questi buoni abitanti.

Accortosi il nuovo Preside della provincia, che non so-lamente della durezza dei tempi, ma eziandio dell' opera di tali sinistre influenze paralizzata viene tra noi ogni onesta ispirazione ad un migliore benessere, fece discendere opportunamente alla Rappresentanza Comunale, ed a quell'antica Presidenza del teatro che ognuno credeva già morta e sepoltà, un impulso, una specio di urto, per vedere s'era possibile di richiamarla a nuova vita.

A questo appello, come non rispondere? -- fosse pur della tomba! -- La Deputazione Comunale, e quel resto di Presidenza che luttavia ci rimane, si unirono in consulta, e dopo più sedute conclusero ....., conclusero qualche cosa, che per ora non va bene di pubblicare, onde non porre incoppanienti a un opera finalmente lodevole, che si sto incomminando. Certo è frattanto, che una proposizione venne innalzatu alla superiorità provinciale sull' argomento. Essendo quindi l'affare in buone mani, ottimi risultati se ne debbono attendere, per quanto vi si oppongano privati interessi, o poco rette intenzioni.

Avremo dunque di nuovo, e in breve, il nostro Tea-trino materialmente migliorato d'assai, ed anche diretto allo scopo suo vero più che in passato non fu, se si giungerà a levargli quella lordura che lo ha sempre contaminato, come contaminò per lunghi anni la pubblica istruzione comunole, prima che una energica mano venisse a schiantaria, superando ogni malinteso rignardo.

Al genio pel bene, ed alla solerzia già palesata da chi recentemente preposto venne alla tutela di questa provincia, speriamo divenira debitori di tutto questo, e, non v' ha dubbio, di molti altri miglioramenti di ben più vitale importanza.

Su questi potremo ritornere in altro momento, giacche il nostro Comune, per abusi vecchi o nuovi d'ogni genere, può considerarsi il Comune modello; sempre però che l' Alchimista, nell' opera educatrice da lui intrapresa, sia per gradire la debole cooperazione del suo sincero

DE DONNABETTA

#### COSE URBANE

A questi giorni ricorre l'anniversario della morte del nosiro amato Arcivescovo Zaccassa Bricito, e molti cittadini ci chiedono che sarà del progettato monumento e se quanto fu stampato su tate proposito dalla Sferso di Brescia abbia qualche parte di verità. Abbiamo già risposto alla corrispondenza udinese del giornale bresciano, ed in oggi possiamo assicurare che la Commissione pel monumento ha riattivate le sue pretiche collo scultore Luigi Minisiri, il quale finora per domestici lutti e per malattia non potè occuparsi del nuovo progetto commessogli, progetto proporzionato alla somma ch' è probabile si raccoglierà dalle volontarie soscrizioni. In oggi la cosa progredisce in bene e su dati concreti: quindi il gentile pensiero degli Udinesi sarà tra non molto un fatto compiuto.

Abbismo il piacere di annunciare che il locale del Ginnasio-Licco verrà restaurato in modo da servire degnamente al suo scopo. Il Municipio si adopra in ciò con attività, e noi che più d'una volta in questo foglio abbismo dimostrato la necessità di quel lavoro, sentismo viva compiacenza di vedere mutati in atti i pii desiderii.

— Il Consiglio Comunale dovrà fra hreve passare alla nomina de medici-condotti della città, e noi abbiamo udito che taluno de Consiglieri ha già cominciato a brigare per far prevalere in Consiglio il nome di questo o quel raccomandato. Cosa disdicevole, e che dimostra sempre più il bisogno di far rappresentare il Comune da gente onesta ed imparziale. Però sappiamo che la Superiorità è in grado di giudicare sul merito dei candidati avendo per la nomina del Medico Primario del Civico Ospitale avuto sott occhio i documenti comprovanti gli studii ed i servigii prestati dalla maggior parte de nostri giovani medici.

#### GAZZETTINO MERCANTILE

Udine 7 febbrajo 1852. — Anche questa settimana è passata senza alfari d'importanza, e le vendite surono così limitate, che ci troviamo nell'impossibilità di fissare un corso regolare: mentre chi vuol vendere, deve sottomettersi a delle nuove facilitazioni.

Dalla Francia e dalla Germania continuano a scrivere che le fabbriche in generale sono poco provvedute di materia prima, e che tutti concorrono nell'opinione, che gli affari dovranno riprendersi ben presto. Finora però non sono che merè speranze che si riportano da una settimana all'altra.

| Prezzi coryenti delle Grand        | glie sulla piazza di Udine |
|------------------------------------|----------------------------|
| Sorgo veceltio fores. V. L. 17, 15 | (Sorgo rosso . V. f., -11  |
| Sorgo nostr. nuovo secco           | Grano saraceno . , 13      |
| e di ottima qualità 🦼 14:10        | Avena                      |
| Frumento 23                        | Faginoli 24. —             |
| Segala 17.05                       |                            |
| -Pava                              | Lenti                      |

### Inserzioni a pagamento

#### AFFISO

Penetrato dell'importanza ed utilità che arreca ad ognuno, di qualunque condizione egli sia, l'elementare istruzione, ed osservato che nella classe degli artieri che è la più utile e numerosa, "cssa viene quasi del tutto negletta ed abbandonata, così per cooperare anch'io per quanto è lla me al miglioramento della sua condizione, ho divisato di dare un corso; regolare di elementare istruzione gratuitamente ad un numero non maggiore di 25 giorani artieri di questa Città in ogni giorno domenicale e festivo dell'anno scolastico 1852.

Le lezioni verranno date nella casa di mia abitazione, in contrada Portanuova al civico N.º 1579, e cominceranno col giorno 15 febbrajo p. v. dalle

ore 10 alle 12 antimeridiane.

A tal'uopo è aperta presso di me una volontaria iscrizione, incominciando da oggi, e continuerà poi finchè sarà compiuto il suindicato numero.

Luisi Piccoli Maestro privato elementare.

Giovanni Rizzardi maestro elem. privato ha trasferito il suo domicilio in Contrada Savorgnana al Civ. Num. 89. locale assai addatto per la sua professione, con orticello che potrà essere di gran sollievo per gli alunni, e specialmente psi dozzinanti,